

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.56.VIII.16.



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.VIII.16.





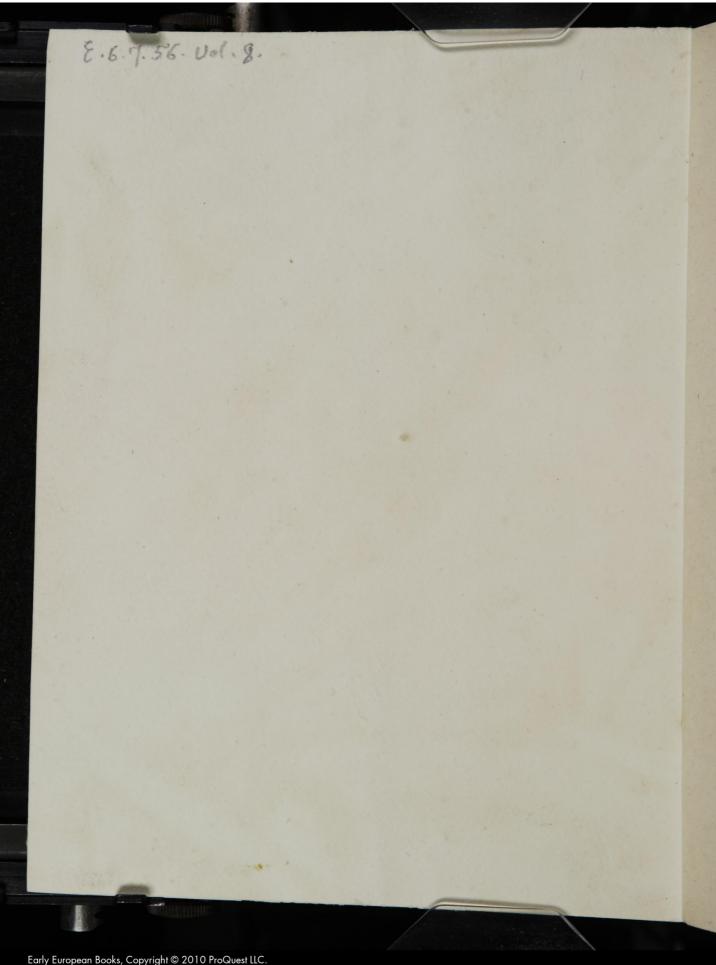

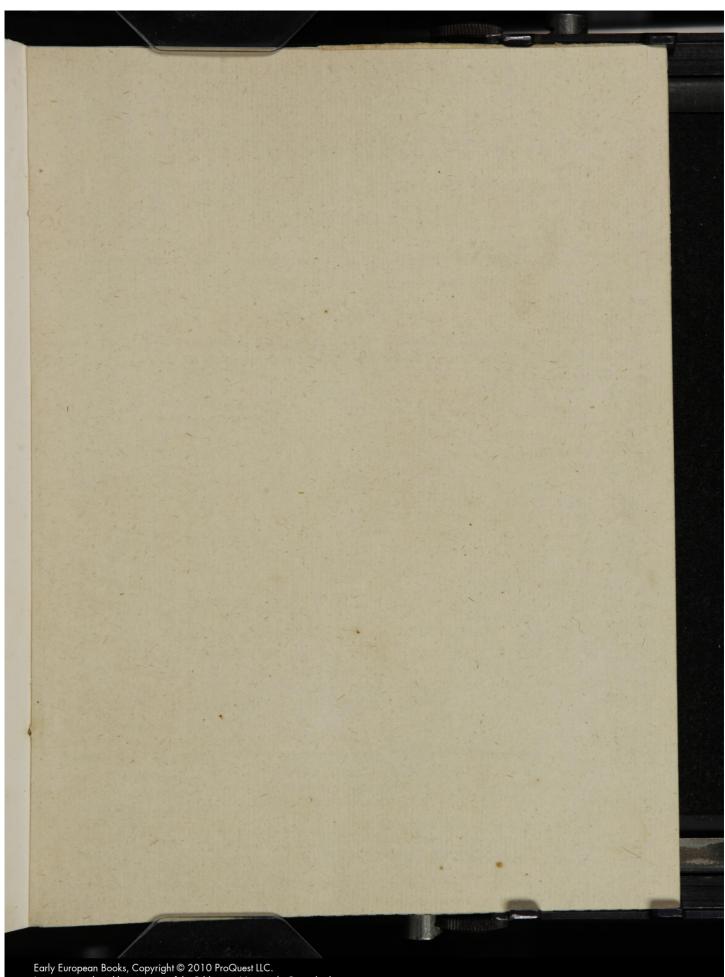

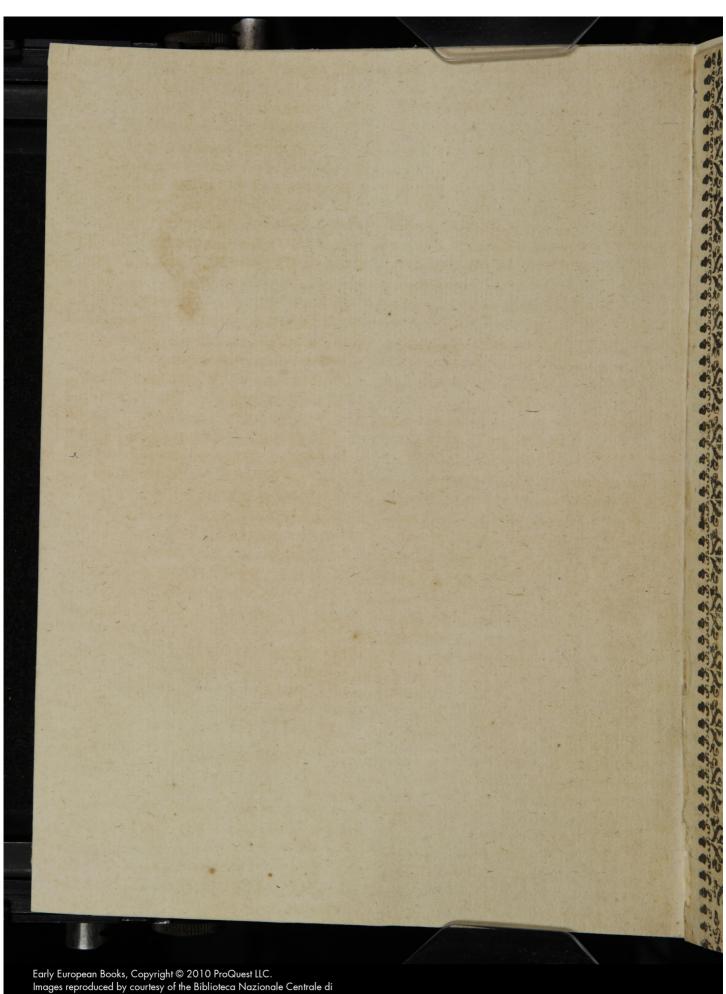



## Vno Angelo annuntia la festa.

L nome sia del vero, e vno Dio a cui iupremo honor diuoto, & pio sempre sia fatto, & detto in egni canto hauendo tu puniti alla scoperta che a fua laude, e gloria il parlar mio comincio per tirarui iotto il manto del suo perfetto amor in forma, e modo che tuo paesi sien di guerra mondi che mai non ui sciogliete dal suo nodo. & oltre a questo chiedi cio che vuoi Quando fu fatto il magno Salamone Redi Hierusalem, & di Giudea che se morire, e chi messe in prigione secondo che Dauid imposto l'hauea dipoi offerse con gran deuoticne di molti agnelli in su l'altare che ardea io sono ancorfanciullo, & ignorante onde dormendo a lui dono'l Signore gran sapientia, richezze, & honore. Quel che prima mostro tal sapientia secon do che la B. bbia narra, & dice fu quel giuditio dato con prudentia fra que donne compagne, & meretrice pien di scientia, & diuina, & humana. che i'vna vecise per inauuertenza il luo figlinol nel suo sonno infelice dipoi aliato alla compagnia il pose furando il viuo fua colpa nascose. Ma perche meglio si tiene a memoria la cosa vista che la cosa udita pero vogli i m questa gentile historia di punto recitar tutta pulita onde pel nostro Dio Re della gloria state in filentio, & con la mente vnita pensando's mal che segue a chi nel letto & se mi temi lunghi i tuoi di sono. tien il iuo figlio quando e doi me al peto

giuntia! palco si fermino giu al basso, & le magne laude ch'io ti vorrei rendere faccino choro, e faccino riuerentia a Sa matu elemente piacciati dimprimere andara fare il sacrifitto, & fatto Salamo e fa ch'io possa e tuo nimici oprimere gli altri vadino a federe.

l'altare, & dipoi saddormenta, & Dio gli parla in logno, & dice cofi.

mort

Ofemn

nong

ben til

ittanot

ma 1101

che co

quelto

perche

Deh van

femmin

& plang

poni ma

AIRT COU

il mio ti

vergogn

& le mal

Ofalfaeno

ches'10 d

tu non m

e torm

rendime

of non d

bet ch,10 i

che'l mor

lu menti

che ual ce

acendot

the non

alce doler

& non mi

chihofice

el cor ficu

el mio fi

10 ti fare

epibin b

maio m' dir sibal

Ta pa S'io crede

Latt

Lab

12

Padre Figliuolo, e Spirito Santo O Salamone questa tua grande offerta molto m'e grata per le tue virtudi dei mio Dauid e suoi nimici crudi onde la tua vbbidienza merta chi son disposto a tutti i preghi tuoi.

## Salamone ginoschioni dice.

O sommo eterno bene, o solo Dio si come concedessi al padre mio di andar per le tue vie non mai errante se non la volonta che t'hebbe in oblio della qual fece penitentie rante concedi dunque a me la mente fana

Dette quello si raddormenta, & Dio insogno gli risponde. Il tuo parlare di tanta accidentia che non hai chie sta cosa uana o stolta ch'io t'ho donata molta sapientia piu che mai fu'si in persona raccolta e ancor voglio per la mia clementia ché piu che gl'altri habi richezza molta honore gloria, e fama ancor ti dono

Salamone si deita, & di nuouo ginocchioni ringratia Dio. Nel principio di tutti e veftiti di Salamoe Nissuna lingua mai potrebbe esprimere lamone paffando pel mezzo di loro per gratia nell'alma mia di non t'offendere ne il sacrifitio, & tornato in sedia, tutti in modo tal ch'ogn'un ti possa prender per suo Dio con tanto gran miracolo Salamone va in sul monte, e fa sacrificio a che del suo cuor ti faccia ta bernacolo, Dio con mille agnelli, & incenso sopra La cognata buona vedendo el faneiullo

morto, non effendo il figliuolo dice.

O femmina maluaggia, & maladetta non gia cognata, anzi nimica ria ben ti senti andar con molta fretta istanotte infino alla lettiera mia ma non credea che fuisi fi scorretta che commettessi mai si gran follia questo e il tuo figlio che mai posto allato chio curo poco ogni tuo dire o fare

La cognata trista risponde. Deh vanne via con la mala ventura femmina pazza, trista, & dolorosa & piangi chel dei fare la tua sciagura poni maluagia alla tua lingua pofa viui con miglior guardia, e miglior cura io ti configlio per lo tuo migliore il mio figliuol piu bello e che vna rofa vergognati di dir ch'io ti fe inganno & je mal t'e venuto habbiti el danno.

ante

errante

oblio

na

1,00

mere

dere

ere

ncere

ere

nder

olo, ullo

La buona dice. O falfa e non bilogna argumentare che s'io doue si di questo morire tu non mi debbi per certo ingannare e torm il mio figliuolo con tuo guarire & io essendo puta, & innocente rendimel dico, & piu non alpettare & non dir fare, pel tuo fallo fallire che'l morto el tuo, el mio viuo ha tolto.

La trista risponde. Tu menti come falfa, & ria bugiarda che uai cercando fotto tal couerta facendoti in parole ben gagliarda che non si dica quel che dir si merta dite dolente zambracca, e mularda & non mi minaciare alla scoperta chi hofi come te dure le mani el cor ficuro, & gl'altri membri fani .

La buona dice alla trista. S'io credeffi per darei rihauere el mio figliuolo, el qual furato m'hai io ti farei intendere, & vedere chi piu potesse, con tuo duoli, & guai ma io m'ingegnero modi tenere ladra ribalda, che me lo renderai

ch'io menandro dinanzi a Salamone nouo Renostro, e chiederogli ragione.

Risponde la trista. Piccola stima so di graechiar tuoi & del tuo arrabbiato minacciare perche altrimenti fauellar non puoi che il duol che fenti, ti fa trafandare & pero va doue ti piace o vuoi perche l'hai morto, e hami il mio furato ne creder su che il Re facci ingiuftitia di termi el mio figliuol per tua malitia.

> La buona dice. Malitia mai con tanta falfitade quanta e la tua, & triftitia maggiore non fu vdita, & tanta iniquitade leuarti da si trissa crudeltade che chi lascoltera sara in errore de non essere al mal si pronta & ardita che questa e cosa che ne va la uita

Risponde la trista. La vita nandra a te che falsamente cerchi con tue parole spauentarmi posso di te per tutto beste farmi & di il peggio che puota tutta gente per ch'io il conosco alle fatione, el volto perchio dispongo hora di cheta starma & laffarti sfogare, che cagion n'hai di pouer lempre piangere, ettar guai.

La buona dice. Poi che minaceie lufinghe, & configlio che io ti faccia non mi giouao vale fi che vogli rendere il mio figlio tenendomi si poco capitale io non mi curero del tuo periglio & heta viuero dogni tue male mostrando a tutti il tuo malefitio & hor ne vuo alluogo digiuditio.

La trissa rispende. Deh va pur tosso che tulatai morta hauendo vecifo il tuo piopito figliuclo

La buona dice. Io uo in luogo doue fara scorta ognitua falsita inganno, & duolo

La trifta risponde. La tua malitia molto ti conforta perche non fenti di tormenti il duolo La buona dice.

fi tu ribalda sarai tormentata La trifta risponde alla buona. ribalda fei come io, ma piusfaceiata.

La buona va a Salamone, & inginocchioni gli dice piangendo.

O facra maesta santa corona principe e Re di tanta gloria degno come la fama gia per tutte fuona fi che ne sta gandente i' nostro Regno fama di tua iustria ardir mi dona che a luftitia a tuo pie qual vedi uegno col viso turato, & di letitia raso per vno stracurato, & tristo caso.

Salamone risponde alla donna buo- Et alla sua effigie, & sua fartura

Donna sta sulo, & cofi ritta in piede dimmi la causa perche a me su vieni the per parlare, & de gli atti fi vede she le gran pena quella she softieni & viui in isperanza, & certa fede se Dio m'accresca gloria honore, e beni de per fua gratia da mal mi difenda chio ti farò ragion pur chio l'intenda.

Responde la donna buona a Salamo

Giusto signor non si dubita o teme che tu non sia di magna, intelligentia il caso onde pe gl'occhi il duol mi geme & chiede tuo iuditio, & tua fententia noi fiamo in cafa due forelle infieme duo letti habbiamo in vna residentia in vna camera, in qual sempre dermimo Donna tu puoi star certa, e ben sicura & quiule pocoche noi partorimmo. Duo figli maschi quasi a vn tepo hauemo & ciascheduna il suo figlio nutria e dopo il parto ben duo mesi istemmo in questa forma senza richadia come forelle proprio ci tenemmo pure vna notte la fortuna ria iol per istracuraggine commise

che mia cognata il suo figliuol vecife Parendogli, come era hauer mal fatto prefeil morto figliuol, e chetamente allato a me lo pose piatto piatto & portossene il mio bello & viuente io fenti ben l'andare ch'ella fe ratto ma non pensai allo inconueniente poi verso'l mio figliuolo sendo riuolta volli far quel che viata era ogni volta. Tentandolo trouai che gl'era morto ondio credetti per gran duolo finire & non pensando al riceunto torto incomincial di subito a stridire ome ome mio bene, & mio conforto qual calo o laflo tha fatto morate & tolfi lunte, & guardandol ben to conebbiche nonera el figliuol mio. veddi che gl'era quel di mia sognata

D)nn

perc

da VI

dice

ene

per ta

pero

elfig

lofeno

ont et

deldi

SCC0'

MAILE

10 1111

the la

Oltre a

Lad

Potente

aduba

n com

& la c

perlac

MILTO

chelac

cerchi

Donna

che to

pretto

lenza a

diud

magu

chel m

CORTO

Maiefla

questa In una

50

che sempre so she fu nel sonno dura & pauche non convienti fracurata perchio gli difsi o ria, maluagia, & fura non ti verrad'hauermi hora ingannata ritogli el tuo figliuol di vita priuo cilmio mi rendi che m'hai tolto vino. Ella mel niega, & villania mi dise con fiardita, & fi turbata faccia quale innocente contro a precettice & cofi mi schernisse, & mi minaccia pero ti prego fe pregar milice che turagione, & iustitia mi fascia con animo feruente, & ben disposto

che non per altro al giudicar sei posto. Salamone risponde alla donna buona & dice.

ch'ioti faro ragion per quant'io intendo & tuo nuntio con questa scrittura ua per chi coffei dice, ch'io la intendo & di, che porti la sua creatura e il morto, che acor effer vi comprend & fa che forma, & modo affuro tenge che cio chiego a mia prefenza venga Il meflo va con dua famigh alla

donna triffa, &z dice ! Donnail nostro Reate mi manda perche di te glie posta una querela da vna che ragione hor gli domanda di certa viata faifa cautela che trista cosa pare brutta, e nefanda El miosene porto, che viuo hor tene per tanto contro a te allui riuela pero tassetta di uenirne meco el figliuol uiuo el morto porta teco,

ceife

tatto

penie

dente

atto

nte

fiuolta

TAOKS

orto

finire

011

forto

ite

)ED 10

I mie,

gnata

STUDE

prata

12, & fun

ngannau

out office

UUO

IEC

12

actice

accia

SCIE

polio

posto.

वाव वेशव

icura

intendo

tendo

iprend

tengi

enga

1 2 2

La donna trissa risponde al messo. Io fono all'ubbidire apparecentata che certa ion di non riceuef torto del dir che sa la mia trifta cognata occo'l mio figliuol viuo, e qui el morto sogliere quel che ben chi fia turbata 10 ulus in Aperanza, & buon conforto the la cognata mia di tal menzogna oltre al gradano hara magior uergogna che per la confession l'error rimetto

La donna trifta col meffo giugnea Salamone, & inginocchionight dice.

Potente, & fommo Re 10 fon uenuta ad ubbidire al tuo comandamento fi come io hebbi per richiesta hauta & la cagion perche hai mandata iento per la querela che innocente e luta mi trouerrai, ma folo mi lamento che la cognata mia per mal gouerno cerchi d'hauer oltr'al suo danno scherno

Salamone ghrifponde. Donna sta su che infin qui lubbidire che tu hai fatto, mi contenta, & piace Per cotesta medesima ragione presto al comandamento mio uenire fenza aspettarealcuna contumace & tudonna di quel che tu vuoi dire ma guai a quella che fara mendace chel mio Iudicio fara poi feuero contro acolei che non mi dira'l uero.

La donna buona dicea Sala-

mone. Maiesta sacra si come io t'ho detto questa cognata mia, acio stiamo in una camera, cognuna ha'l fuo letto

doue duo figli partoriti habiamo questa non so donde uenisse il difetto vecise il suo con modo tristo, e strano e parendoli hauer come hauea errato di furto venne, & posemelo allato. & ben chio la sentissi zampettare come forella uolendogli bene non credea che uenisse il mio a furate come m'auuiddi poi, & pur softiene che non sia uero il suo grave peccare e vuol che inanzi a te uega a cotendere pero ti priego che mel facci rendere.

Salamone dice alla donna tritta. Tuintendi donna quel che costei dice & perinfino a qui giuro e prometto che sel confessi essendo peccatrice & sia la pena el uiuere infelice del error ch'ai commesso nel tuo letto pregotiche in menzogne non abondi uammi col uero, & acostei rispondi.

La donna trifta risponde. Se quel che e morto fussi il mio figliuole vie piu che questo viuo l'amerei & saria tanto el conceputo duolo che fingere il contrario non potrei de va cognata, & cosi morto tolo & non viar pensier falsi, & rei non crederti escusar con questo il fallo che piu l'accresei quato ogn'vn piu sallo

La donna buona dice alla triffa. sendo mio'l morto, ancor l'amerei io & non ne cercherei lite o quistione anzi mi piangerei el danno mio di quel che stato mi fussi cagione de lo ti prego per lo amor di Dio che non apra più il danno che contendi che tutto ti perdono se mel rendi.

La trifta risponde alla buona. To non harei giamai questo creduto che tanta faccia hauefsi, e tanto ardire, che d'vn caso si reo contra douuto

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

PALATINO E.6.7.56.VIII.16

con maggior mal volesi ricoprire & se non en'io prudente ti reputo carer chel duol ti faceisi fauillire cae forle in parte effer ne puo cagione ma in darno mossa arai questa quistione

La buona dice. Tu sai chel mio figliuolera maggiore chel tuo assai, & meglio sazzionato di membri, & etiandio miglior colore non dir chio sia impazzata pel dolore benche mi doglia semal te incontrato rendimi il mio figliuol deh non volere

con tal peccato a Dio far dispacere.

Latrista risponde. Io posso far verace sacramento chel mio chi ho fu sempre mai piu bello & prima affai che questo auuenimento tra notil dicemmo fi com'io fauello hora e per lo contrario il parlamento che tu fai, qui volendo approuar quello consenti tu ad si fatto giuditio? che non e vero con tuoi parlar mendaci pero piangiil tuo male, el resto taci.

Dice la buona. Tacer non posso, ne tacero mai se il figliol non mi rendi che m'hai tolto mai si potrebbe raccontar ne dire a che fare offinata tanto ffai con audacia parlando, & fiero volto che marauiglia incredibil mi dai o sacra maiesta tu hai raccolto fi per suo gefti, & per le sue parole che'l le oft neta, e rende non mel vuole

Salamone dice a tutte due. Qualunque sia di voi non vuol il morto & l'vna tiene il uiuo e l'altra il chiede non posso imaginar chi s'habbia'l torso qui non e testimoni, & non si vede per modo e segno alcu che mostri scorto chi con vera ragion nel dir procede & hor dell'vna, hor dell'altra mi pare el figliuol viuo vdendoui parlare. Et non ci veggo se non una uia a uoler giusta dar tra uoi sentenza hor per trar uoi, & me di ricardia

chizmate el giustitier in mia presenza pur prima che questo giuditio io dia dispongomi d'hauer bona auuertenza & allamia domanda rispondete come ui piace, & quel che far vol te. Donna tu chai in braccio el figlioletto el qual per suo costei qui ti richiede delle due cofe l'vna horineffetto far ti conuien poi ch'eltro non si vede benche poca era innanzi che'l tuo nato oche tu il renda, & fa vero il suo detto o tu o giustitier senza merzede taglial pel mezzo apunto, e co bona arte a ciascuna di loro da la sua parte. Chedi tu, donna, p aceti il far questo dapoi che non ci veggo miglior modo estendo caso tanto dishonesto & tanto osculto a ritrouare il frodo ebenche e paia vn atto h'affai moleko 10 non ci veggo ne fento ne odo via da trouar l'occulto malefitio

I mia ipo

Latti

la pippoc

Labu

hea ferribe

SalaII

Vo maetiro

& fachio

raglialo ap

benche mi

& a quette

dala meta

che caro c

e in quetto

Labuc

dio

fitt

Ofacto Re

a petta alo

chelcuor

quetto e 11

ome queti

10 TOg 10 1

& confent

the muoi Chefioil c

ion certa

10 lon con

prima che

Winnanz

per l'altru

Wlofferir

che coftu

La lentent

che n. flu

cognata

a tal len

tudibbi

Vedere 1

ma fto o

lo per n

ocoleol

Lati

La donna trista risponde a Salamone.

Quanto la morte del figliuol mi duole & ben conosco per le tue parole che coprender non puoi per nostro dire chi ha ragione, & questa con sue fole m'induce a non curar del suo morire anzi mi ha messa in si cocente rabbia chi vo che muoia prima ch'ella l'habbia

Labuona risponde alla trifta. O maladetta femina crudele che cerchi far morire el mio figliuolo La tritta risponde.

E non e tuo, ma ru piena di fiele parli cofi per altra pena, & duolo

> La buona s'inginochia, & con le mani in alto a Dio dice cofi.

O Dio soccorso di ciascun fedele

la mia speranza rimane in tesolo La trista dice alla buona. la hippocrissa non ti varra niente La buona risponde.

elenza

odia

rtenza

ete

ol te.

oletto

ede

rede

o detto

ona arte

щodo

odo

oleko

uole

ro dire

fole

ire

bia

olo

abbia

ben sei ribalda, & trista, & fraudolente.

Salamone dice al giustitiere: Vn maestro giustitier piglia lo infante & fachio veggia dispogliarlo nudo taglialo apunto dal capo alle piante benche mi dolga l'atto cofi crudo & a queste due donne qui dauante da la meta del fanciulletto drudo che care costa allui la lor follia e in questo modo è la sententia mia.

Labuona si getta inginocchione & dice a Salamone quando il giu. & dal ciel per natura fiati dati. stitiere vuol fare l'offitio suo.

Ofacto Re, o giustitier o buon fignore aspetta alquanto per l'amor di Dio chel cuor mi sento schiantar pel dolore che per giudicio il priuarisi di vita questo e il contrario di quel che vogli io ome questo sarebbe troppo errore io voglio innanzi viuo il figliuol mio & consentir che tutto si sia suo che muoia pel crudel giuditio tuo. Che sio il concedo alla cognata mia son certa di vederlo spesso viuo io son contenta al tutto che tu fia prima che veder lui di uita priuo & innanzi tenuta effer falfa, & ria per l'altrui failo, & dolente, e cattiuo & fofferire ogni gran penitenza che costui muoia in si fatta innocenza.

La trista dice alla buona. La sententia del Re e si perfetta che ne siuna la debbe contradire cognata mia tu ici troppo scorretta a tal sententia negar di vbbidire tu debbi creder che me non diletta vedere il mio figliuol cofi perire ma sto quieta a quel che mi tormenta sol per non far la tua voglia contenta,

La buona risponde. lo dies che glietus, & chio ti dono qualunque parte io ui potessi hauere & ogni ingiuria fatta ti perdono se il nostro Re mi fa questo piacere & sempre mai apparecchiata sono e dir che il Re m'habbi fatte douere & facciami morir le mai mi pie go de quel che dico, esaudendo mi priego

Salamone dice algulitiere. Rifascia presto el figliuol giustitiere questa e la madre di si caro figlio", che innanzi chiede di nol poffedere che vederlo morir con tal periglio che la natura non puo sostenere neper minaccie, o lufinghe, o configlio di consentire al mal de suoi creati

Salamone dice alla donna trista. Etu maluagia, & ria che fusti ardita a furar questo figlio consentendo prima che consentirlo a cui lo rendo farai da me qual meriti punita se gia con la tua lingua non dicendo come la cofa sta mostrimi aperto fi che del fallo tuo ciascun sia certo.

La donna trifta s'inginocchia dinan zia Salamone, & dice. O misera dolente suenturata trouato a il tuo iuditio'l mio peccato cofi non fusi in mai nel mondo nata che per coprir l'errore ho doppio errate questo e il figliuolo della mia cognata o facra maiesta chi ho furato io gliel concedo per vera concordia chiedendo a te fignor milericordia .

Salamone dice a fuoi comandatori. Fatemi pretto que fla incarcerare fin che mi piaccia chella fia punita & tu donna tene puoi hora andare col tuo figliuolo allegra, e ben gradita ingegnati per forma, e modo fare che un'altra volta tu non fia tradita diquesto oltre al giuditio ti configlio & portane cue voi tuo caro figlio.

La donna buona singinochia, & che la sua magna gratia ci conceda ringratia Salamone, & partesi. si che il nimicorio non ci habbi i preda.

L'angelo licentia.

Signor che state a vdire, & vedere infino a qui la rappresentatione composta, & ordinata per piacere a tutti dare, & per consolatione piacciaui Dio sopra tutto temere & pregar lui con deuota oratione

Et se sus commessa alcuna cosa la quale ad imputare sus i d'errore preghiam la maiesta sua gloriosa come benigno, et sommo redentore che ci perdoni, et qui faremo hor possa sempre laudando lui con puro cora come degno signor di reuerentia et col suo nome omai ni dian licentia.

## IL FINE.

Stampata in Pirenze Appresso Diacinto Tosi Alle Scale di Badia?



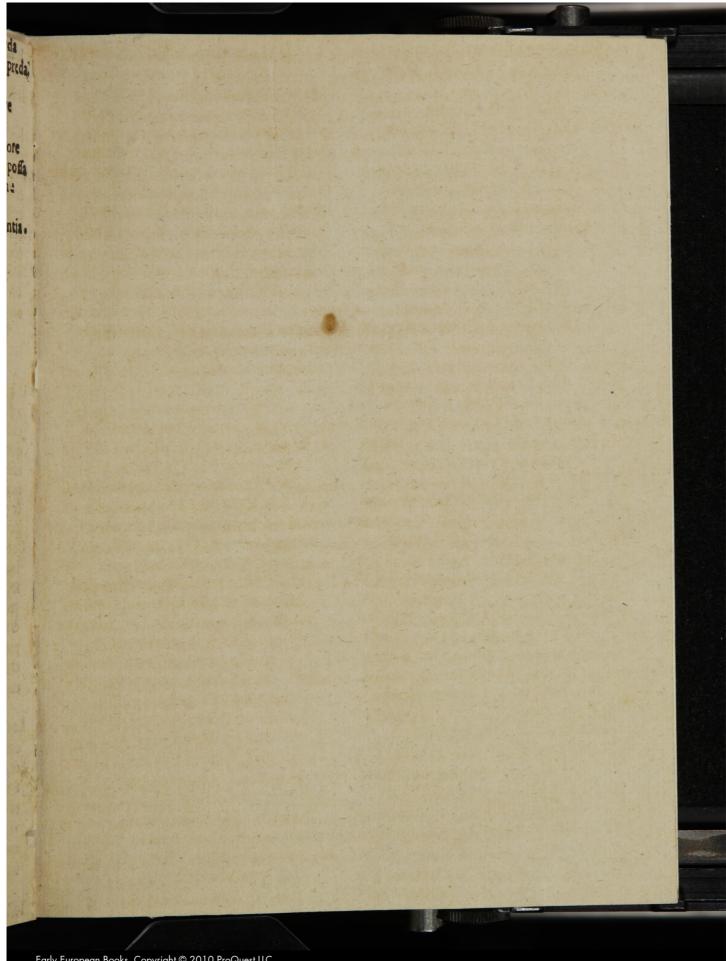



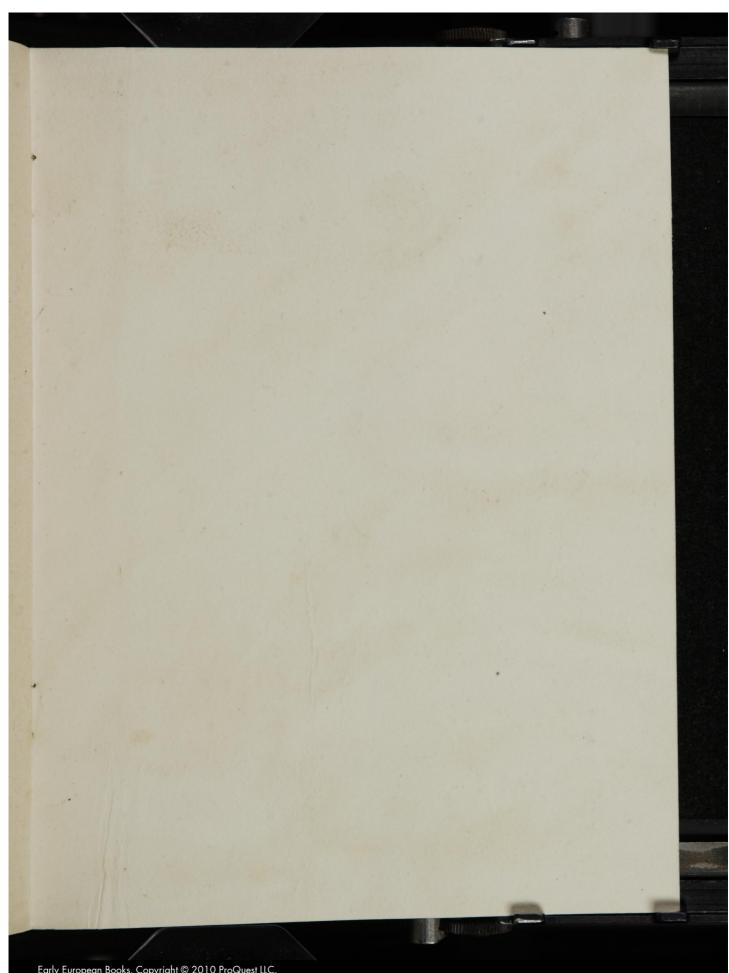